Esca ogni Domenica: costa per Udine annue lire 14 antecipate; fuori lire 16. Per associarsi basta dirigersi alla Redazione o ai Libraj incaricati.

# L'ALCHMISTA

Lettere e gruppi franchi; i recismi gazzette con lettera sperta senza affrancazione. – Le inserzioni di avvisi cent. 15 per liues, e di articoli comunicati c. 30.

Num. 21.

20 Maggio 1855.

Anno VI.

## SCENE DELLA VITA IN RUSSIA

I.

#### IL SERVO DELLA GLEBA

(continuazione)

Qualche sera dopo l'arrivo del signore, nella sala del castello erano raccolti a conciliabolo il bojaro, suo figlio e l'intendente. Cupa era la fisionomia del conte, segno evidente di corruccio.

— Il suo naso adunco si rialzava soffiando con strepito un alito infocato dalle tese narici, mentre un lampo di collera scintillava ne'suoi occhi ombreggiati da folte sopraciglia. L'intendente con una cera da ipocrita, con un fare da uom da nulta, com'è costume di tutti gli scherani quando trovansi al cospetto del loro padrone, aspettava un cenno per aprir bocca.

Alessandro che così chiamavasi il figlio del conte si scosse alle parole del padre; intese a che miravano; e all'idea che un gastigo indeterminato ma certo potesse colpire il povero Michiele, come colui che era mite d'animo, si avvicinò al bojaro e con espressione di accorata pietà: "Al padre mio " esclamò.—

"Sarò irremovibile! Invano tenteresti di destare in me compassione per quel miserabile ... La sua sorte è segnata .... Egli avrà finito di ribellarsi contro gli esecutori de miei ordini ".

"Ah! dunque la sua sorte è decisa? Il povero Michiele morrà? Egli sì buono con me, sì rispettoso con voi? Deh! padre vi muova a compassione almeno la sua ctà: è vostro figlio che implora grazia per ini ......"

In così dire il giovanetto gettavasi ai piedi del bojaro e gli stringeva le ginocchia. Il conte lo respinse col piede, e — "Alessandro, gli grido; tu so' troppo fanciullo, e perciò non intendi siltaba di ciò che chiamasi governare ed impedire che que' vili venghino u strozzarmi nel mio letto; comprenderai un giorno quanto necessaria sia la severità per lener a segno questo branco di servitu venia implori per colui che eccita gli altri a

ribellarsi? che si oppon minaccioso a chi fra loro mi rappresenta?..... Basta, Alessandro; lasciaci, esci! ...

L' indignazione colori il volto del giovine; si alzò dall'umile posizione in che s'era collocato, e incrociate sul petto le braccia, sdegnoso in atto - " Voi mi allontanate, disse, per consultare con quell' nomo là (e additò l'intendente) di qual genere di supplizio far perire un innocente. Bene stal Avete compreso che io non potrei farmi complice di un assassinio coll'assistere indifferente alle vostre deliberazioni; come egualmente avete compreso che le mie proteste potrebbero ridestaro in voi il verme roditore delle coscienze i Bramate resti soffocato ogni sentimento di umanità e perciò -- " lasciacit escit " -avele detto. - Si! uscirò, ma per non ternarvi più. Queste soglie macchiate di sangue umano mi fanno ribrezzo; i gemiti de miseri, cui una sapiente iniquità condanna a continuate fatiche, mi strappano il cuore; questa terra è maladetta, io l'abbandono. Là in volontario esilio cercherò la pace, l'amore, l'obblio de mali che qui si soffrono e si fanno soffrire, e cancellero dalla memoria quegli uomini, che, stabilendo l'inferiorità de' servi, si fan lecito a tormentarli quasi non fossero essi pure fatti ad immagine di Quel lassù ... Nel di del rimorso sovvengavi, o padre, di vostro

Sembrera strano un tale linguaggio in un giovanetto figlio ad un bojaro russo, cui legge suprema era l'ambizione fiera, sistematica che sottopponen le pulsazioni del cuore ei calcoli dell'interesse; ma tale stranezza cesserà ove si consideri l'infanzia d'Alessandro cresciuta ed educata da una madre tenera e premurosa, che per una incredibile potenza d'amore materno si era, per così dire, fatta della età sua e del suo sesso per indovinare le inclinazioni di lui e dirigerle ed all'uopo combatterle. La quale poi, morta in sul floro degli anni non potè compire l'educazione del figlio, in cui ora i sentimenti di umanità si manifestano piuttosto come reminiscenze infantili, moti istintivi, anziche quali conseguenze di convinzioni profende. -- Ma torniamo al racconto. --

Il conte rimase un istante come atterrito: tanta alterezza nel figlio, che sempre aveva trovato pietoso si, ma docile, di pensamenti ai suoi avverso, ma rispettoso, gli metteva in cuore un'insolita temenza, talche non osava quasi resistere alla voce di natura. — Dopo un' istante di interna lotta alzò gli occhi: Alessandro immobile, risoluto nell' atteggiamento e nel guardo, sul limitare della porta stava attendendo la parola che decidesse del suo destino. — Il padre con passo concitato misurò cinque o sei volte la sala per lungo e per largo, e per più minuti lo strepito solo de'suoi pesanti stivali e il tintinnio degli sproni battendo sul tavolato ridestarono per l'ampie volte del castello gli echi assopiti. Una fiata, quasi colpito da una idea, si fermò dinanzi al liglio bieco mirandolo: — "Alessandro, mormorò a voce bassa e con ira mal repressa; ho cercato a lungo la lezione che meglio si convenga ad un tuo pari; rinfrancati; l'ho trovata. Tu puoi restare. —

" Come, o signore? "
" Lascia fare a noil."

"Ah! interruppe l'intendente componendo le labbra ad un sorriso satanico; credo d'esserci giunto io pure ... E all'orecchio del conte: Intendendosela con l'esecutore si potrebbe, eccellonza, farlo morire lentamente sotto i colpi dello knut. Ah! Ah! che ne dite? "

Il conte sorrise con compiacenza, e rispose pure all'orecchio del satellite: "Non ancora;

c'è tempo ".

"Che v'ha sussurrato all'orecchio quel cane là? "gridò Alessandro fulminando d'un guardo terribile l'intendente: "Finchè il miserabile vi sia al fianco, io non posso vivere sotto il vostro telto "."

Il conte simulando culma, spianando la fronte ed assumendo un'aria serena per mascherare l'intimo suo pensiero, come un vecchio diplomatico che a forza di finzione e d'astuzia conduce in inganno chi è novizio in questa carriera — "Taciltacil disse; impara ad intender meglio i nostri discorsi, a legger più bene sulla nostra faccia. — Possibile che tu non debha capir mai nulla t "Volgendosi poscia all'intendente, "Scrivi ciò che ti detto, soggiunse; per ordine mio sia posto in libertà sull'istante ...."

" Signore! ,

Alessandro guardava il padre con curiosità ed incertezza.

" Scrivi, quando ti ordino, e non farmi co-

Scrivil — ripelê Alessandro.

L'intendente illividendo per la rabbia si morse le labbra, e si ripose a scrivere. Il conte continuò: "Michiele detto il Polacco; il quale non avendolo trovato reo come dapprima lo si credeva, io assolvo pienamente " segnato = Conte Ivanos."

" Ora sarai contento? Eh! già con le biso-

gna sempre finicla così. "

" Oh! padre mio, in questo momento io sento

d'amarvi più che mai. "

"Alzati, Alessandrol basta; non più una parola su ciò — E tu va ad eseguire i miei ordini.

L'intendente usel vacillando; e cominciava a non creder più a nulla, tranne all'odio suo.

Quando furono soli padre e figlio, il primo corse agli uscii, ed assicurato che nessuno poteva udirli, afferrò il figlio per un braccio e lo trasse ad un tavolo; "Vedi tu quello scritto, Alessandro?, gli disse additandogli una lettera aperta. — "Ebbene, leggi!,"

Alessandro al traboccar nuovo dell'ira impetuosa del padre abbrividi, e un freddo sudore gli grandava dalla fronte. Guardava peritoso il conte, speranzoso lo scritto; ed umile, ma senza viltà osservò: "V'è ancora un nome in bianco!.,

" Sil ed io scriverò quello di Michiele! "

" Mandare il povero giovane in una miniera dove altro non l'attende che miseria e morte! Ah! voi nol farete, padre mio! ...

voi nol farete, padre mio! "
"Sì che 'l farò. E che? Credevi tu, e stolte, ch' io potessi perdonare a colui? — È mio destino schiacciare il rettile che mi striscia ai piedi ".

"Ma qual utile ve ne deriva? — Ah questo è indegno di voi, del nome che portate. Lasciatemi; conte!... Odiarvi.... ma no, ora vi disprezzo ».

"Ah! tu m'ascoltorai sino alla fine, o ragazzo. — Te l'ho già detto che tu non intendi
nulla: ma vieni qua, parliamo sul serio. Non vedi,
non senti dentro di te, ch'io, così oprando, ho
avuto in mira anzi tutto la pace di te? — Oh! lascia che quello sciagurato compia la sua carriera...
Alla fine non è che un servo!...,

Alessandro interruppe il padre con un grido di rabbia, e lo mirò con piglio sprezzante sì che il cente temeva omai di non rinscire; e perciò ricorse allo stratagemma che tenea in serbo, perochè l'astuzia russa ricorre sempre a stratagemmi, ove trattasi di conseguire i suoi fini, poco importando del resto che sian giusti od iniqui.

" Ma non ti se' avveduto, gli disse con voce divenuta d'un tratto più cupa, che colui ama

Elisabetta? "

A questi detti mille diversi sentimenti si dipinsero sul volto del fanciullo, che con guardo immobile fissava il padre. — "Sil l'ama; è suo fidanzato; e la farà sua moglie se...,

" Non più l non più l ve ne priego. Possibile?

Ed to l'ignorava! "

"Ora intenderai essere necessario l' allontanamento di Michiele. Il servo ed il padrone non possono assidersi alla stessa mensa. Sapendoti amante della fanciulta io doveva rimuovere tutto quanto osta alla completa tua felicità. "

"Sil Sil quel che volete, o padre; ma non mi si parli più di questo amore. Alla sola idea che colui mi possa contendere Elisabetta, io impazzisco. Ma, e potrò per questo dimenticare di essere giovane onorato e di cuore?... Ah! che egli parta pure... e tosto... ma che viva.

Il giovine così dicendo si ritirava col capo fra le mani, lasciando il conte in balla de suoi

pensieri di vendetta e di sangue. --

L'educazione e l'esempio di magnanimi azioni perfezionano i più nobili cuori, invigoriscono i più svegliati intelletti e scolpiscono profondamente nell'anima l'idea del dovere. Dio e la natura avevano bensì profuso nel giovine russo i loro doni, ma non un'anima generosa col consiglio che nasce da convinzione e coll'attività operosa, aven in lui ispirato i sentimenti della victù e del dovere. — La povera pianticella, abbandonata in sul crescere, s'era ripiegata e intisichiva. Morta la madre, ad Alessandro fu solo maestro l'istinto, esempio la crudeltà e lo sregolato vivere del padre. Non farà quindi maraviglia se, ad onta dell'inneta sua mitezza, vediamo un momento trionfare in lui il principio del male. Quando poi fu solo nella sua stanza, mille contrarii pensieri gli attraversavano la mente. Si figurava Elisabetta stretta fra le braccia di Michiele; e si ricordava pure: di quest'ultimo de cui era stato tanto amato, e cui egli aveva amato come fratello. Che fare adunque? Lasciarlo andare a finiro la sua giovane vita in fondo alle miniere degli Ural? - Ad Alessandro altro partito non restava che di tenerlo lontano da colei. - Infelice! Ei non sapeva trionfaro della sua passione, perchè a chi è guida solo l'istinto non è concesso pregustare la dolcezza che deriva alle anime nobili dal sacrificio.

(continua).

# BOBEID DO ODO PHIMP

XIV.

Venezia, Novembre 1846.

Fu tempo già che in non pensato accordo
I tuoi sorrisi, e gli occhi e le parole
Mi beavano sì, che fatto sordo
Era a ogn'altra cagion ch'allegrar suole.
Or di sospetto immobile rimordo
Il mio povero cuore, e l'ore sole
Dolci mi sono, ove di quel ricordo
Soavemente l'anima si dole.
Ond'è, mia vita, che se a me rispondi
Tenere cose, il guardo in se raccolto
Sembra d'altro curar che mi nascondi?
E acerbo spesso è il tuo sorriso, e detti
D'amore in suono non d'amore ascolto?

— O mi tradisci, o del mio mal t'alletti!

# XV.

Idem - 27 Dicembre 1846.

Da un Natal melanconico ridesta
Alla queta allegria d'un bel sereno
Era del primo Martiro la festa;
E il compito solar non n'era pieno,
Quando il sonno scrollò del nono mese
La vedova di Dandolo e di Zeno,

Che, appena viste le lanterne accese, Per piazzeggiar nelle pompose gare Dai letto serenissimo discese L'ora era appunto che il rubente mare... Del Sol bevuti i raggi ultimi invia Delle Ducali loggie al limitare: E le stelle in lor rada compagnia Menavano pel ciel la prima donza, Cui altre, s' aggiungevan via via E di terra e di cielo ogni sembianza Alla mestizia del di che si muore S' accordavan con muta consonanza; Solo la vespertina aura colore Mutava all' onde, come a virginale Guancia bacio di trepido amatore, Ma parea la sottil brezza invernale In quella sera colla mite auretta; Di Primavera aver mutato l'ale. Quel tramonto, guel cicl, quella Piazzetta, E più il silenzio mesto alto solenne. S' affoliavano al cor con tanta stretta, Che ben ci ha intorno a doppii le cotenne Quei che senza desio sommo di pianto. Guardar in loro col pensier sostenne. - Ma come addietro espressi sotto il manto Di grave allegoria, di tali aspetti La folla non curava più che tanto; Che già fervea sotto i felici tetti Studio d'opre più salde, e quelle ubbie Dormian contente nei volgari petti. Corazze di bon-ton, pelliccierie, Bardature di Francia, e guardinfanti, E busti e stecche ed altre frascherie Gonfiavano i corpuscoli eleganti, Galvanizzando si la superfice, Che lo splendor dell'abito ai sembianti. Presisse almeno una vital vernice. Qual de' due sessi andasse in peggior frega Per l'onore d'ognun qui non si dice, Ma ogni camera certo una bottega Di gingilli era fatta, e ad ogni specchio Stava un figuro in mezzo a una congrega D' armati acconciatori, o dando orecchio Al sarto o al parrucchier raccomandando D'esser fatto più sozzo e meno vecchio, E questi ad un Nonaino venerando, O ad una floscia arpia dei lustri molti Veniva il vecchio conto interhidando, Sicche sparian le cifre su' quei volti Impressevi dal tempo, e in un rosticcio Di barbe tinte, di shrani stravolti, Di false dentature e di piastriccio Faccia d'uomo non era, e ci paren Un animale esotico e posticcio. O d'eguaglianza diva e somma idea, Per cui (dirlo parrebbe una sciocchiezza) La gioventù ridotta è una livrea; E tutti con armonica vaghezza Siam dentro e fuor nè giovani nè vecchi, E fuori e dentro eguali in languidezza!

Eppur mirando dove il secol pecchi Con maggior danno a gridar sarei tratto: Il corpo no, ma l'anima si stecchil Eppur vile mi par questo baratto Di sudiciume, ove sparisce il buono E di maschere agone il mondo è fatto! - Perfin le donzellette a cui si sono Aperti appena gli atri della vita Son maestre nell'arte ond'io ragiono, E v'è tale che pallida sfinita Pel cinto che la serra avanti porta La curva dello stomaco imbottita, E dal materno esempio fatta accorta L'anima ignorantella, il corpo atteggia Sul suo modello e fa la cascamorta; Così addivien che adorna le si veggia Spesso di tali pregi la figura, E di dentro l'è ancor vergine greggia. Ma Commedia completa è l'entratura Nel nostro Carneval quando fa forza Ogni gente al buon senso e alla natura; Sicche gli occhi un decrepito si sforza Riscalducciar d'amore, e un giovinetto D'ogni schiva decenza il volto scorza; Dopo fan capolino dal palchetto Del Gran Teatro insieme, e ognun de due Scrula le offerte Dee coll'occhialetto O il collo arrotondando a mo' di grue Giù per gl'infimi giri e pei superni Fa la rivista delle amanti sue. Oh nuovi Eroi dei secoli moderni! O amabil civiltà, quanto discesi Siam noi da noi poiché tu ci governi! Era ben altro allor quando i tre mesi Da Natale alle Ceneri non fure Come lo scopo della vita intesi, Ma premio agli altri nove, e nel futuro Sprone d'opere forti onde per poco Stogliersi usava allor l'animo duro De' bietoloni antichi, e in lieto gioco Ed in festa goder brove stagione Che rintegrasse ai corpi e all'alme il foco. Allor la gioja che sentia ragione Di letizia in se stessa apertamente Fea di se giusto dono alle persone, Onde le franche risa e la potente Allegria che nel popolo risalda La coscienza d'un braccio e d'una mente, E quel sangue che a noi ne' polsi scalda L' Italo Sol non il brutal sollozzo Ma la gioja comun facea più balda; Or bastardi assennati all'uso pazzo Ci ribellammo e il vespertin torneo Di mille gondolette in Canalazzo Più non ci abbiamo e invece del plebeo Franco tumultuar sonsi introdotti I bisbigli del sesso cicisbeo. Non la briosa calca entro i Ridotti Ora s'affolia, e di spontance danze

E di burlette e di scherzosi motti

S'intreccian l'ore, ma più seria usanza Una turba stecchita e levigata Mena a sfilar nelle raitratte stanze, Dove le stufe il muschio e la fatata Luce del gaz addensan lor sul viso I vapori dell'anima stappata, E le Dee del terreno Paradiso In pubblico subastano l'amore E vendono lo sguardo ed il sorriso. - Ahi che lunge è la fin del turpe errore, E intanto come pecore n' andiamo Sull'orae del redato disonore, E se più antiche glorie alto richiamo Ci sono a vita belia e generosa Sogno è d'orgoglio, che col di lasciamo Per seguir la corrente ove in nojosa Gora ristagna, o stupida gavazza Nella frivola ebbrezza e vergognosa. - Mentre così il pensier di dentro impazza Di brigate leggiadre un misto fiume Shocea d'ogni callaja in sulla piazza \* E se mutossi la ragion del lume Cui Gozzi vide preferir le belle, Non è molto dissimile il costume Col qual delle ornatissime zitelle E delle spose al gaz si pavoneggia La schiera; e fuori, al lume delle stelle Meno indiscreto, sfila l'altra greggia Delle matrone, e ognuno de' due campi Rabbiosamente l'altro satireggia. L'umil mandra virile i proprii stampi-Qui cangia con un far da ermafrodita, Che almen della nullaggine la scampi, E civettante e smorfieggiante imita Quel sesso che di lei fa ciò, che esperio Buffone al burrattin fa colle dita. Cost in becco alle gazze un qualche merto S'acquista, e il donneggiar frutta quel vile Cencio di gloria dall'età sofferto. Che val se capovolto ogni virile Senso ne resta, e rotta in simil guisa È l'armonia del vivere civile?. Che val se nelle menti si travisa La moral legge per cui capo l'uomo Della famiglia e reggitor s'avvisa? Se primamente da moliezza domo Schiavo diventa, e servilmente inetto Ad ogni ovvio dover di galantuomo, E l'altero coraggio, e il santo affetto Di padre illanguidisce, e il cor gli invade Sol la smania dell'ozio e del diletto? Che val se il senno collo studio cade, E l'amore del bello, e nell'obeso Ozrar la grandezza, ognidi scade, E dall'inedia il poverello è offeso, E le casate indecoroso grava Della superba povertade il peso? Quando necessità rompe la schiava Usanza, sorge a valentia bugiarda Questa plebaglia sol nel bene ignava, . .

E dietro il gran pensier che alla codarda Mente traluce disperata annaspa: Ma poche messi dà semenza tarda, Nè dal lezzo ognidi perla si raspa.

IPPOLITO NIEVO.

## . CRONACA SETTIMANALE

### Agricoltura

Furono instituite Commissioni apposite, composte di esperti ed intelligenti agronomi, per osservare ed esaminare il corso della mulattia delle viti nell' Ungheria.

Per addimostrare quanto adesso si attenda in Francia alle questioni di economia agricola basti accennare alla polemica che si agita da più mesi fra due di più rinomali giornali di Parigi Puno faulore dichiarato della grande coltura o dei latifondi, l'altro propugnatore della piccola così detta di appezzamento. Se fosse lecito far udire l'umile nostra voce fra le sapienti disputazioni di questi due corifci del giorantismo, noi diremmo loro che se mai per definire una questione ci è stato d'uopo di giovarsi del soccorso delle distinzioni, egli è in questa; quindi soggiungiamo come massima generale che la coltura dei latifondi sarà a preferirsi a quella dei piccoli poderi, perchè la prima si può condurre con norme più lerghe e più economiche che non sono attuabili nella seconda. Ma per seguire questa massima bisogna che il cultore del latifondo sia fornito di ingegno, di sapere e di espe-rienza agricola, abbia agenti istrutti, posseda mano d'opera, e capitale sufficiente per usufruttuarlo debitamente, perchè se gli difettano tutte o la maggior parte di que-ste prerogative la coltura di una grande officina agricola non può tornare che fonesta sì alla privata come alla pubblica economia, e che quindi la divisione della grande lenuta e la sua coltivazione in tante parti picciole o minime sarà il migliore consiglio a seguirsi in tal ceso, poichè il buon governo di ogni singola parte sarà sempre a preferirsi alla mala collura del tulto. E che i latifondi mal culti siano a riguardarsi come una vera calamità e come un impedimento alle migliorie campestri ce lo addimostra la triste condizione agricola della campagna ro-mana, a dispetto di ogni cura del Governo, perchè appunto è parlita in pochi vastissimi poderi, ai cui posseditori difeltano i mezzi o il volere o l'ingegno per utilmente e saviamente coltivarii.

#### Industria

Ad Arkausas, dice l'Ausland, l'agente indiano sig. Dew ha avuto cognizione dell'esistenza d'una resina incognita fino ad oggi e che potrebbe far concorrenza alla gomma arabica: questa resina cola da un albero chiamato mezquita, che si trova nelle grandi pianure delle rive del Bississipi, e che nasce a preferenza nei terreni secchi ed elevati; ella rassomiglia alla gomma arabica pel colore, pel sapore e la viscosità.

lore, pel sapore e la viscosità.

Questa sostanza esce dul tronco e dai rami dell'albero in uno stato a metà liquido e s'indurisce al contatto dell'aria. Il sole l'indurisce ancora motto più, ed a capo a qualche tempo essa diviene senza colore, trasparente e screpolata. È sulla scorza dei rami che si trova in istato

di purezza maggiore.

La quantità che da ciascun albero è differente e varia da un gramma fino a molti chilogrammi; se si fanno alcune incisioni, la quantità che si ottiene è raddoppiata. Un individuo che vi sia esercitato può in un giorno raccogliere da 5 a 10 chilogrammi, e il doppio se ricorre alte incisioni. Il tempo più favorevole alta raccoita è nei mesì di luglio, agosto e seltembre; agosto è il più produttivo.

Gli Indiani che errano in quelle pianure s'incaricano volenticri di un tal lavoro mediante modica retribuzione. Si deve al signor Schumard, che accompagna la spedizione del capitano Mercy in qualità di medico e geologo, la scoperta di questo nuovo articolo di commercio.

— Il signor Giulio Franceschetti di Reggio ha immaginato un congegno o meccanismo capace d'indurre moto progressivo nelle barche. Egli ha fatto esperimento di questo suo ritrovato su di una specie di battello; ma riticne che si possa equalmente applicare ed adottare a

qualunque barca e naviglio.

Consiste questo meccanismo in una specie di ala o ventola, che si apre e si chiude, applicata alla poppa della barca; la qual ventola mediante congegno o meccanismo viene spinta alternativamente a discostarsi ed avvicinarsi alla medesima barca Nell'altontaparsi. l'ala aprendosi in più ampia superficie percuote l'acqua e per reazione spinge avanti il naviglio; nell'avvicinarsi, si chiude e si ristringe e fende le acque senza incontrare resistenza, a guisa del remo.

li Franceschetti pensa ora a modificare il suo ritrovamento per ridurio a maggiore semplicita, e quindi rendere più facile e più utile l'applicazione in grande di questo congegno o meccanismo il quale, a scutenza di giudice competente, è ingegnoso e quindi meritevole di

lode.

#### Associazione

A Genova si è costituita una società colla divisa: La solidarietà nel bene. É suo scopo principale di prestarsi ogni vicendevole assistenza; di porgersi reciproco soccorso di istruzioni e di consigli; di iniziare coraggiosamente e colla forza dell'esempio una lotta contro il funesto pregiudizio del duello, rendendolo intanto impossibile fra i soci; di provvedere possibilmente anche al soccorso di persone estrance alla società nei momenti di pubbliche sciagure. - Togliamo da una corrispondenza di Francia: Nell'adunanza generale della società dei Salvatori tenuta a Parigi v'era questo di bello che fra Iulli quegli no-mini, onorali della medaglia per aver salvato con pericolo della vita un gran numero de' lovo simili, il capitano era seduto a fianco del marinaio, l'ufficiale da costa al soldato; cittadini e contadini, ricchi e poveri, tulti crano commisti alla rinfusa, raccolli da una medesima speranza, quella d'altigranza al magistic d'altigranza al magistic d'altigranza. quella d'attignere al racconto de begli atti compiuti la forza di compierne di nuovi. Erano colà due in recento nomini di cuore, venuti da sessanta città almeno dei di-partimenti, per istringere la mano de loro fratelli di Pa-rigi. Nelle logge sedevano alcune donne coraggiose: le une, muolatrici intrepide, avevano salvato delle acque improdenti che si annegavano: le altre, infermiere instancabili, degne rivati delle sante suore che tutti conosciacann, degne rivan delle sante suore che tulti conoscia-mo, avevano, in tempi d'epidemie micidiali, soltratto da morte, a forza di pazienza e di zelo, infelici che il male inchiodava nel tetto. Una fra queste ultime, una rispet-tabile donna, che abita una delle nostre città del Setten-trione, raffigurò fra gli astanti un nomo, che aveva ri-donato alla salute, alla vila; e quest' episodio toccante non fa il man capioso dell'admanca. Socreffetta de una comfu il men curioso dell'adunanza. Sopraffatta da una com-mozione impossibile a dirsi, la povera donna andava dal-l'uno all'altro, baciando questo, baciando quello, stringendo tutti coloro, che si presentavano, fra le sue braccia; e quel bacio universale, rinnovazione di quello del tamoso Lamourette, avvolse ne suoi scopi affettuosi il presidente e monsignor il vescovo di Tripoli stesso, il quale acconsenti alla cosa con una buona grazia lutto affatto cristiana.

#### Beneficenza

In Praga venne teste istituita una Cassa di soccorso allo scopo di sovvenire gli artefici intelligenti ed operosi che pel difetto di moneta non potessero recare ad effetto pregevoli lavori ed utili ritrovati. I soccorsi consistone in prestiti da trenta fino a trecento fiorini al tre per cento. Il Giornale di Verona, accennando a questa pia opera, conchiude con queste parole « voglia il ciclo che l'esempio dell'industre Boemia non vada del tutto perduto per noi ».

- Un' opera di illuminata carità delle Autorità Goverpative della Città di Trieste è stata quella di prescrivere che i germogli di piante fruttifere e combustibili, che si alleverano ne' vivai degli orti sperimentali annessi alle scuole elementari dei villaggi, siano distribuiti gratuitamente ai poveri contadini dopo aver loro insegnato il modo di piantarli e di curarli onde rendere così quanto è possibile diffusa la coltura di queste piante si utili e pur tanto sinora trasandate. Ecco avverato uno di quei pii desideri che noi abbiamo tante volte espresso in questo Giornale, ecco addimostrato che non sempre le nostre proposte sono folle, od utopie, come credono e dicono i nostri Meccanti del caffe O.

#### Meccanica.

Già da due anni si fa uso a Boston d'un telegrafo d'allarme per avvertire in occasione d'incendi. Questo telegrafo si compone di due parti principali: 1° l'apparecchio di avvertimento, e dei suoi fiti metellici, per mezzo dei quali si dà avviso del fuoco da qualunque luogo della città ad una stazione centrale; 2° l'apparecchio d'allarme e suoi fili metallici, per mezzo dei quali, col semplice moto della dita, e senza bisogno delle guardie, o campanani, si può dalla stazione centrale sonare le campane d'allarme.

Vi sono nella città di Boston 42 stazioni da seconti

Vi sono nella ciltà di Boston 43 stazioni da segnali, ciascuna è fornita d'un manubrio: basta che questo sia voltato per avvertire la stazione centrale. La persona impiegata a questa stazione, la sola che sia necessaria, può, preinendo semplicemente col dito sopra una chiave, suo nare simultaneamente il numero del quartiere su 22 campane di chiese, di scuole, o manifatturo sparse nei diversi quartieri della città, e battere più leggermente in tutte le stazioni da segnali il numero di quella dalla quale è

stato dato l'avvertimento.

Il tempo che passa fra la scoperta d' un incendio degli abitanti d'una casa e l'avviso che ne è dato a tutte le stazioni da segnali non oltrepassa tre minuti. Questi fili metallici attaccati agli apparecchi d'avvertimento e d'allarme formano delle circoscrizioni e passano sopra le case, sulte più elevate delle quali sono isolati col mezzo di piccoli pali. Vi è inoltre un doppio filo metallico che segue sempre diverse vie fra due stazioni, di maniera rhe se per una causa qualunque uno si rompesse, il secondo può servire fino a che il primo sia accomodato.

Un distinto meccanico, narrano i fogli francesi, da lungo tempo domicilialo a Lione, il signor Foederer, di origine svizzero, si è recalo di recente a Parigi per suttopporre al giudizio degli uomini competenti una macchina da guerra di sua invenzione che gli costò molti anni di meditazione e fatica. Questa macchina, secondo ciò che afferma l'autore, lancierebbe 700 proiettifi al minuto e distruggerebbe in brevissimo tempo una città o una squa-

dra intiera.

#### Costumi

Presso i Chinesi l'anno comincia col 16 febbraio. Essi prendono questo giorno per data della toro nascita. Un figlio che nasca la vigilia ha un anno compito il domani. Adornano di iscrizioni poetiche le case e variano giusta il personaggio cui si rivolgano i complimenti e le felicitazioni del nuovo anno. Si adattano anche alla qualità e professione dei salutati.

#### Strade Ferrate

Fra breve sara compito il tronco della ferrovia Innsbruck-Rosenhein (Tirolo)

#### Drammatica

La celebre Compagnia Sarda parti per Parigi dovendo andare in iscena il 21 corr. per compiervi fino al 21 giugno un corso di quattordici rappresentazioni nel Teatro Italiano. Finalmente Alfieri, Goldoni, Mareneo, Pellico, Nota, Battaglia, Del Testa, Giacometti (di questi distinti autori nostri saranno le produzioni che dara la Compagnia) saranno uditi come va e giudicati come meritano in quella Metropoli.

#### Curiosità

Ci viene annunziato il ritorno in Europa della troppo celebre Loia Montes, contessa di Lansfeld ed altri luoghi. Sembra che l'avventuriera abbia rifatto fortuna, e che voglia venire a godersela in Europa. Essa si era ritirata a Grass-Valley in mezzo ad una famiglia di cani, di capre,

di montoni, di polli, di uccelli, più un poney, sul quale si divertiva a cavalcare, in questo ritiro montuoso e deserto sembra che Lola Montes abbia ritrovato un Yaukce, che ha ottenuto un posto nella sua capanna e nel suo cuore. Gli scavi intrapresi da questa coppia nelle mine si dice che sieno riesciti miracolosamente felici, è Lola si è decisa ad abbandonare il suo deserto per tornare fra noi, fra i quali non vi ha nessuno che glie ne importi. Si dice che essa abbia incaricato un agente di comprarlo un palazzo, ove la bella spera ancora di farsi adorare, come sopra, un altare. Non vi ha dubbio che acalizzati suoi desideri, Lola Montès si saprà sbarazzare del suo Yaukce.

- Fra gli oggetti spediti da Sydney all'esposizione di Parigi vi è una statuetta tutta d'oro, rappresentante un cercatore d'oro con tutti i suoi acuesi, ed una statuetta d'argento rappresentante un indigeno dell'Australia.

- La nave Fetice, capitano Pithuit, proveniente da Brest, giunse uno di questi giorni a Rouen. Questa nave è carica di una fontana monumentale di granito venato di rosso, tratto dalla medesima cava che forni il piedistallo dell' Obelisco della piazza della Concordia a Parigi. Questa fontana è destinata a figurare all' Esposizione Universale come prodotto indigeno di Brest. Uno dei suoi pezzi principali non essendo stator potuto mettere nella stiva a cagione della sua dimensione, è posto sul ponte che in gran parte ne rimane coperto, Il suo peso è di undicimila chilogrammi.
- Un curioso accidente avvenne giorni sono al teatro di Havre durante la rappresentazione dei Trent' anni. Nella scena dell' oragano, il signor Dechappe, amministratore, ha ricevuto in un ginocchio il razzo che figurava il fulmine. Si dichiarò losto una viva infiammazione nella parte ferita, ed il signor Dechappe fu costretto a farsi trasportare a casa sua.
- Il sig. Struck negoziante Norvegio ha contrattato col Console generale luglese di mettere fra pochissimi giorni a disposizione del Governo della regina 30,000 baracche destinate pei soldati della Crimea.

#### Geologia

Si osservo che da vent' anni le acque del Baltico si vanno abbassando notabilmente verso l'ielroburgo; e per conseguenza il fondo di questo mare continuo si alza. Gli antichi naturalisti affermano essere lal fenomeno frequente verso il cerchio polare nordico, onde in alcuni luoghi verso la Danimarca l'acque s'abbassano a segno che aggi quelli sono asciulti. La Svezia e Norvegia 2500 anni fa crano un'isola sola, litea in 45 anni si trovo lontana dal mare due miglia, e Lubea in 28 un miglio. Le isole Eugsoe e Coroo si congiunsero alla terra ferma ec. Linneo, Celso d'accordo coi moderni geologi conchiusero che le acque del Baltico diminuiscono 4 o 5 polici al secolo e che perciò in 2000 anni questo mare non sara più.

Telegrafia

Nella Nuova Scozia fu eseguito un progetto per congiungere, mediante telegrafo sotto-marino, quel paese all' Irlanda. Si spera di attivarlo nel 1858.

#### Archeologia

Lettere d'Alene raccontano che si abbino trovate 300 statue antichissime e molti frammenti d'architettura negli scavi ultimamente falti ad Argo presso il tempio di Giunone.

## Varietà Umoristiche

#### I PITOBOURIE

Colui che trascorre la vita — sentiero di spine — con meno affanni può dirsi il più felice. Su questa velle di lacrime il sorriso è bandito, e chi pur ride un ora conti d'aver goduto un secolo. Gli nomini s'affaccendarono per lungo correre di generazione a studiaro i mezzi di conseguire l'umana felicità; e tutti gli nomini e le generazioni tutte ricaddero nel circolo dal quale volevono uscire. Chi è felice quaggiù? il erederesto! quello che meno si è occupato di esserlo; quello che essendolo vorrebbo non essere, — il pitocco. Si signori! il pitocco. — Limitatissimo di pretese, gode agni cibo, agni giaciglio; vino, tabacco e liquori sono per lui l'ultra-possibile degli umani piaceri. Quend'è pasciuto, cosa agevolissima, tutte le stagioni son carnovale. Solatium est miseris socios habere poenurum el grida, ma i suoi socii sono comiti di gaudio, non di peno.

Sentii parcochie volte additorsi il pitocco a conforto della miseria: chi bon può sopportare i proprii mali, guardi gli altri e impari la tolleranzo. Il pitocco desta invidia, non pietà. Qual conforto suscita al misero l'esteriore del pitocco?

Si scrissero lunghi tratteti sul pauperismo, ma malamente vi si compresero per entro i pitocchi. Errore mussiccio. Il pitocco non è misero: - inerte, infingardo, vizioso, crapaione, - povero no. Et vive comodamente per quanto lo comportano l'indole dei tempi, e le sue massime consuctudinarie. Tutto si è provveduto dell'umanità per vantaggio del pitocco: casa, ospitale, farmacie, e fino il tepidario come luogo per conversazione d'inverno. Chi non ha danari per pagar l'affitto s' abbia casa proprie: e il pilocco la ha: move, belle, macstosa. L'anagramma di casa di ricovero è casa del vero ricco. Chi più ricco del pitocco? " Povero il povero! , escismava un elemosinante: ma gli su risposto " più povero il signorepovero. " E in falto il signore-povero ispira veramente com-passione. Copecto di ripuliti panni, bisognoso di figurare, vincolato dell'impotenza, pieno la mente di tutte le comodità della vita, coll'idee del lusso e della felicità, impotente a soddistarle, ogli è severamente miserando; egli offre ogni minuto il cruccioso spettacolo del supplizio di Tantalo.

li pitocco nessun pensiero lo sprona, null'occupazione lo spinge; lontane le cure, più luugi gli nffanni, il pitocco è libero e selice. Passeggiando le borgate, inchinando i passanti provvede all'esistenza, come il passero sui telli, come il pesco nel mare. Il pitocco non paga prediali, non tasse, non bolli; il pitocco non paga alcuno. Nel suo maestro è caricata la porlila avere, ommessa quella del dare. Il pitocco è in credito con tutti; nessuno ha d'avere, nessuno vuol avere dal pitocco. Il pitocco domanda perchè he diritto di chiedere. La mano che stende non è una preghiera che supplice, ma un'azione che rivendica. Il mondo fu creato per tutti, ei va diviso in parti eguali; chi possiede di più, usurpa al pitocco. - Non v'inquieti pertanto se il pitocco ingombra le vie, se slippa i peristilli del casse; valenti agere non sit injuria. E poi il pitocco non chiede sempre danuro; ei s'accontente di punto di signi, di pezzi di zucchero, di paste, di carta monetata. Uno dei grandi piaceri che rallegrano l'esistenza è il vedersi stretti al cuffò da una turba di fancialli, di adulti e vegliardi che vi chiedono qualche cosa. Voi avele i vostri offari, come tutti li hanno; voi parlate come tutti parlano, cioè come tutti dovrebbero parlare: - una pulma di bambino si presenta orizzontele al vostro petto, un pugno vi batte alle reni, un dito vi punzecchia al fianco destro, una mano vi tira dal sinistro: - cos'è? niente: pitocchi che deggiono dirvi qualche cosa. Ma non è creanza interrompere le persone che parlano, o che pensano per parlare. Il pitocco non ha galatco, il pitocco non ha leggi; egli fa così perché ritiene di poterio fare, e perchè trova vantaggioso il farlo. — Il pitocco è retrogrado, o radicale, realista, o popolano secondo i luoghi. Agisce sempre per il meglio; ma per lo più è comunista, perchè vive in comunc.

\* 1 pitocchi sono inutili " mi diceva un conoscente " inutili come le mosche. " La provvidenza creò la coda agli asini per sessoiar le mosche; se toglicte le mosche, a che serve la coda? Applicate ai pitocchi l' esempio. T. Vara.

#### TEATED DIVERD

Il tempo appena appena ci permise anche in questa settimana di udire la Compagnia Archenti - Berzacola. La prima donna Enrichetta Simonetti-Archenti è un'attrice di vaglia. I due Napoleoni Archenti e Berzacola diedero sicuri saggi di regionata intelligenza, di forte sentire e di huona scuola. A questi Napoleoni io suguro molti napoleoni. L'attore Odoardo Sobrio
si è fatto forte. Il caratterista Francesco Bonuzzi simpatizzo a
prima vista col pubblico. Tre giorni fu annunziato dai Cartelli
BISOGNA MORIRE PER SAPERE LA VERITA, senza che il tempo
permettesse lo spettacolo. Se l'andava ancora più a lungo hisognava che gli artisti morissero per non pater recitare. — Il
fatal caso sia di stimolo di cittadini per coprire il teatro
diurno; divisa la spesa in szioni riescirebbe agevolissima.

Domenica e giovedi v'elbero molte signore; ma difetto un genere interessante, — modiste e sartore. Desiderismo vederle. Dietro di loro avremo anche i muschi. Le grisèttes amano la pluralità degli amanti, com' lo amerei la pluralità delle svanziche. Vi è una modista che conta ventidue amorosi. Due dozzina di queste col respettivo seguito empiono il Casotto. I Capicomici non se lo evrelibero a male. Amate, amate, mie care; siamo in tempi che hisogna amare per vivere, non vivere per amare. Simpatiche grisèties, il Casotto fu fatto quasi per voi; e come di carnovale egli è la vostra piazza, sia d'estate almeno il vostro casotto.

T. Vatal.

Nella Libreria dell' ASINO trovansi vendibili le seguenti opere a prezzi ribussatissimi.

Enciclopedia universale dei sogni, con relativa spiegaziono dei numeri, di sicura vincita el lotto. — 500 Volumi in foglio.

L'arte di non pagare i debiti. — 100 ma edizione corrella ed numentala da uno apiantalo. — Un grosso volume in
ollavo.

Un anno, un mese, un giorno, un ora, e un minuto della vita di un debitore agli acresti. — 2 volumi in loglio.

Memoria dimostrativa che la più grande e la principale proprietà dei corpi è l'inerzia. (Questo lavoro sarebbe stato letto ad un Congresso scientifico se non vi si fusse opposto l'argomento di cui tratta). — Un foglio volunte.

Vocabolario pratica ad uso dei rivenduglioli, pescatori, beccai, ecc. — È un bel volume di 455 pegine e contieno più 3450 improperli, insolenze, villante d'ogni genere, divise la classi, da dirsi cioè o la mettina, o verso mezzodi, o la sera. Vantaggi della Pigrizia. Opera filosofico-pratico-morele in 8 vol. in foglio, scritta nelle ore di czio da un povero padre di sette figli.

Augro metodo di fare la birra, senza orzo, o grano e senza luppolo. — Quest'opera forma una parte della granda raccolta di metodi per adulterare i cibi e le bevande, composta da una società di birbanti, e con l'approvazione dei becchini. — Un volume in grande 8.vo.

L'arte della maldicenza, dedicata da una sfaccendata alle signore, agli oziosi, ed a quelli che per disgrazia si trovano di nou aver coltivato il loro ingegno. Operetta legata in pelle d'asino alla bodoniana.

Ristretto d'ortografia nel uso dei pittori d'insegne e degli scrittori di liste cibarie, e di manifesti ed avvisi. — Un vot. in 4.to.

Raggiaglio di pesi e misure scarse ad uso dei pizzicagnoli, osti, pescivendoli, rivendaglioli ed altri commercianti all'ingrosso ed al misuto. — Un volume in foglio.

Usi e costumi dei contadini di ....... -- Fisiologia scritta da un asino sotto l'impressione del randello d'un venditore di minestre. -- 2 vol. in 16.000.

#### SCIARADA

Il primo è mobile Qual piuma al vento; L'altro è un fac -simile Tratto all'armento. L'intier non sentesi Fetice appicno Se sul lor seno Non liba amor.

T. V.

Spiegazione dell'antecedente Sciarada — PIEDE-STALLO.

Logogrifo — ORIENTE

## ELAIOUIVORE OUITTEEELAD

#### COSE URBANE

Leggiamo nell' Annotatore « Ci venne data partecipazione d' una Delegatizia diretta al Co. Frangipane Podestă, în cui, per ordine dell' I. R. Comando Militare în Verona e deil' I. R. Luogotenenza Veneta, si rinnovano al sig. Co. Podestă, « i meritati elogi pell' attiva, intelligente ed utile di Lui cooperazione nell' estinzione dell' incendio sviluppatosi în questa città il giorno 23 aprile a. c. nei Magazzini della Provianda Militare. » — E vi aggiunge: « Ella vorră far conoscere l' olto Superiore aggradimento ai di Lei dipendenti che prestaronsi în quella circostanza, alia Commissione degli incendii, e personalmente al Nob. sig. Lucio Sigismondo Co. della Torre.

sonalmente at Nob. sig. Lucio Sigismondo Co. della Torre.
È desiderio dell' I. R. Comando sullodato, e dell' I.
R. Luogotenenza, che sia fatto conoscere all' intera popolazione di questa città la riconoscenza dell' I. R. Comando dell' Armata per le utili e curaggiose sue prestazioni in questa occasione.

L'Eccelso Ministero decise che la Stazione della Strada Ferrala sia cretta tra porta Aquileja e porta Cussignacco.

Per la prossima stagione dell'Opera avremo definitivamente a prima donna assoluta la Signora Noemi De-Roissi.

#### CRONACA DEI COMUNI

Giorno veramente di santa allegrezza fu per gli alitanti di Carlino il 6 Maggio, in cui giunse il benedetto e da tanto tempo desiato Pastore a visitare quel papolo, e ad espandere sove esso a larga mano le sue più capiose benedizioni. On con quale espansione di cuore, con quali sentimenti di viva gioja questa piccola si, ma pure cletta porzione della sua Vigna riceveva l' Eccelso ed IIlustre Prelato! Nulla fu onimesso onde porgere testimonianza d'affetto, stima e venerazione a colui che veniva benedetto nel nome del Signore. E quantunque imperversasse dirolta pioggia ne' giorni antecedenti, pure a-nimati que' buoni villici da un individuo, che abbandonando interamente i privati interessi indelessamente prestavasi alta popolare solennità, furono cretti tre archi di trionfo eleganti e maestosi, e tutto il paesaggio, vestito con mille segni di giubilo, offriva un vero spettacolo di santa e comune allegrezza. Oh! chi avesse veduto Carlino ad un'ora di notte, allorche S. Ecc. III. si compiaceva visilario, non l'avrebbe certamente riconosciuto giacche tutto risplendeva d'una tuce vivissima animata qui e colà da torcie e ceri, che rendevano uno splendore simile al meriggio. È a noi frattanto godeva il cuore nell'udire l'illustre Prelato dimostrare la sua soddisfazione, la sua contentezza, non solo per la brillante illuminazione, ma si ben anche per i fuochi d'artifizio che contemporaneamente gli si presentavano allo sguardo. Calde lagrime poi ci caddero dalle ciglia allorche nel dimani coll'eloquente sermone, fra le mille cose che con affetto paterno ci disse, l'udimmo pure ringraziarei delle pubbliche dimostrozioni d'affetto che gli offrimmo. On si che eterna vivrà nel cuore di noi la rimembranza di quel giorno fetice e di quelle dolci parole! Oh si che supplici inni-zaremo nostre preci al Gielo per la conservazione e fe-licità di quel Pastore santo che si compiacque nella sua behignità visitare e benedire il popolo di Carlino.

Carlino li 8 Maggio 1855. ALCUNI FAESANI.

#### TRIBUTO DI RICONOSCENZA

delle Comunità del Distretto di Rigolato all'onorevole I. R. Commissario sig. Camillo Sunan.

L'egregio signor Camillo Suman di Padova eletto già pochi mesì a Commissario in questo alpestre Distretto, venne ora pe' suoi benemeriti tramutato nel Distretto di S. Daniele.

Quanto tal onorevole promozione riusci a lui gradita, altrellanto tornò dolorosa a tutti gli abitanti del paese che abbandone, perche nei sette mesi che egli lo resse, fece prova di tanta equita di tanto accorgimento di tanta cortesia, che non si avrebbero potuto desiderare maggiori. Poiche tal promozione ottre che recargli onore gioverà anco a ristorare la travaguata salute di lui, sarebbe egoismo crudele il laguarsene, ma agli abitanti del Distretto di Rigolato sia pero lecito il dire che Essi riguardano la dipartita del signor Suman come una vera sciagura, poiche egli rimase si picciol tempo con essi da non po-ter che iniziare quegli ordinamenti amministrativi a cui anelava e di tale sciagura ha tanto maggiore motivo a dolersi questa popolazione in quanto che non è la prima volta che essa si vede tolti quei pubblici funzionari che meglio rispondevano ai suoi desideri, o meglio soccorrevano ai suoi bisogni. Reso questo pubblico tributo di stima e di gratitudine al degno sig. Commissario Suman, attro a far non rimane agli abitanti del Distretto di Rigotato che mandar voti perchè venga sortito nel luogo suo un altro nomo che gli assomigli nelle prerogative della mente e del ruore, e perché Essa scrbi nell'animo la ricordanza di una terra in cui lascia onorata memoria e percane desiderio di sè.

#### E T E E

Le perseveranti stravaganze atmosferiche influirono benefleamente sulle rimanenze dei nostri magezzini, per la scarsezza
di raccolto che facilmente da ognano può prevedersi — L'attività delle fabbriche di Lione continua a mantenersi al livello
della precedente settimana, con maggior sostogno nei prezzi —
La sola piazza di Vienna rimase inalterata al movimento che
assunsero in questi ultimi giorni la Francia, e la Lombardia —
Le Greggio fine sono le più scerse, e le più ricercate; nei
prezzi osservasi una sproporzione fra il Greggio ed il lavorato,
e questo avviene sempro negli aumenti improvvisi della merce
che per l'equilibrio è di breve durata. Molti possessori di
Greggie, e lavorate, posero la merce fuori di vendita — A
questi però devesi osservare che sul nuovo raccolto e sulie
rimanenze, oltrechè l'incostante stagione, influiranno fortemente
gli avvenimenti politici, imprevidibili.

#### PREZZI MEDIL

delle granaglie sulla piazza di Udine dal 12 al 19 Maggio 1855.

| Frumento .   |  |    |     |    | A.   | L. 22. | 75 |
|--------------|--|----|-----|----|------|--------|----|
| Segale       |  |    |     |    | 27   | 17.    | 30 |
| Orzo pilato  |  |    |     | *  | . 33 | 23.    | 75 |
| Orso da pile |  |    |     |    |      |        | _  |
| Grano turco  |  | ٠. |     | ٠. | *    | 14.    | 30 |
| Avena        |  |    | · • | ٠, | . 35 | 10.    | 30 |

#### OSIVV.

Angela Happakar, nata Conforto, rimase nel 9 del corrente Maggio 1855 priva dell'affettuoso suo consorte Canziano Happakar Locandiere in Gorizia, che lascio pove teneri figli.

Crede opportuno l'addolorata vedova di rendere ciò palese agli esimii amici ed avventori dell'estinto suo marito, e nello stesso tempo annuncia che procurerà di tenere la sua locanda sotto la stessa insegna dell'AGNELLO D'ORO Contrada Signorile con quella stessa servitù e decenza nonché squisitezza nei generi, come per lo possato.